# L'ALCHIMISTA

## POGLIO SETTIMANALE DI SCIENZE, LETTERE, ARTI, INDUSTRIA, COMMERCIO

L'ALCHIMISTA si pubblica tutte le domeniche. Costa austr. liro 3 al trimostre. — Fuori di Udine sino si confini austr. liro 3, 50,

Un numero separato costa 50 centesimi.

Flectere si nequeo Superos, Acheronta movebo.

VIDOIL.

La associazioni si ricovono in Udine presso la ditta Vendrame in Merentoyeccijio.

Lettero o gruppi satunno diretti alla fieduziono dell' Alchinista. Pei gruppi, dichiarati come prezzo d'associaze, non pagasi afficancatura.

### AVVISO DELL'ALCHIMISTA

Col primo numero ch' esce in luglio s'apre l'associazione pel trimestre regolare: luglio, agosto, settembre.

Per Udine si ricevono anche associazioni mensili.

Si avvisano poi quelli i quali vogliono prendere il foglio all'Ufficio, che questo è aperto ogni domenica dalle ore 8 alle 40 antimeridiane presso la Tipografia Vendrame.

Udine 14 luglio

Il giornale politico il Friuli annunciando a lettere chiaro-scuro la comparsa dell'Alchimista, foglio settimanalo letterario, in questo mondo sublunare, diceva d'essere molto contento che s'aprisse un nuovo campo alla discussione, sendo anch' ei persuaso che dull'attrito nasca la luco. El' Alchimista per compiacoro al suo maggior fratello (o sono fratelli daddovero, perchè figli dello stesso padro) pubblicava alcuno osservazioni criticho del dott. Pietro Bajo intorno certe massime di educazione, da non prendersi alla buona como fossoro responsi sibillini o assiomi pedagogici, di cui il Friuli ingenmaya una litania di desiderii pii, umanitari e cristiani. L'autore di quello osservazioni atteso invano che il signor VIs gli volgesse la parola sovra un argomento d'importanza vitale per la società e che tieno desta oggi più che mai l'attenzione dei filosofi e dei logislatori. Noi poro non ci perdiamo d'animo per un silenzio d'ambigua interpretazione (a meno che il sig. Vis non reputasse questo un caso di discutere da pari a pari); anzi intorno un recento articolo del Friuli continuamo i cenni critici del

Desiderio d'ogni vero galantuomo è, fu e sarà sempre il benessere de' suoi simili, e il pensatoro nel silenzio della modesta sua cameretta (quando l'indifferenza e lo schorno della gente frivola ed oziosa non riuscissero a dissuaderlo da ogni utilo opera) trovo nuovo lena meditantio l'avvenire delle Nazioni e il grado mussimo di civiltà di cui frairanno i figli dei snoi figli. Per aggiungero il punto culminante di quella felicità che lice sperare a nei pellogrini della terra, varie furono le opinioni, i sistemi, le utopio dei filosofi; però a' tempi nostri tatti s'accordano nel reputare l'istruzione e l'educazione quali mezzi principali di sociale benessere: I panegiristi dell'ignoranza (razza ibrida) oggidi vengono sempre accolti a fischiate e sono mandati all' ospitale dei pazzi.

Ma nel mentre desideriamo che tutto le classi sociali sieno istruite, che tutte sieno educate, conviene agginngero in modo da cooperare all'armonia degli ordini civili. Uno Stato non può dirsi potente o felice, quando nel suo organismo o ne' suoi motinon sieno rispettate le supremo leggi della natura. Ora, per queste leggi naturali il più degli nomini sono destinuti al lavoro delle braccia; pochi ad affalicar collo spirito, pochilad essere la mente direttrice di una Nazione. Quindi la conseguenza logica, che i più si deggiono educare al lavoro materiale, e i pochi all'assidua e di sovente micidial vita del pensiero. L' istruzione elementare (e tutti i governi civilizzatlad Europa ad essa si addimostrarono favorevoli) sia dunque impartita a tutti possibilmente; l'istruzione classion, l'istruziono superioro solo a chi die prova d'ingegno o a chi per debolezza di corgo o per consuctudini civili è inetto a fare il bracciante. Renunciare ai fatti storici, al pregindizi de nostri padri e ai costumi non è sempre possibile; è perè possibilissimo (o il savio economista dep raccomandarlo o il buon legislatore sauzionarlo con norme positive l opporro un argine all'ambiziosa cupidigia di chi in oggi, non contento del proprio stato, invode l'altrui, e senza moriti inteflettuali e morali s'incammina per una via su cui non può essere buona guido se non una mente Illumidata conglunta ad un cuoro virtuoso. Molti de' mali, di cui si lagna la società, derivano da uomini spostati, da uomini che trovarono essicata la fonte d'un onesto guadagno, perche interno ad essa s'affollarone tali che ad altro erono chiamoti dalla natura:

Ora il signor VIs nel numero 149 del Friuli. discendendo da quell'altezza a cui lo trasportano di sovento le sottili e trascendentali quistioni politiche, deve non sempre cronono bene raggiungerlo i lettori della provincia privi di que' sussidii che a lui sono facili, ne presenta il quadro arcadico di schiere di giovanetti accorrenti da ogni villa alle scuolo della città, di giovanetti la cui indole buonu, il cui carattere vivuce, la cui svegliata intelligenza traspare dal loro colto. L'accorrere di tali giovanetti (però le qualità ad essi pooticamente attribuite dat signor Vis non sono regole, bensì rare eccezioni) è un fatto, ma è uno di que' fatti cho si doggiono deplorare da chi hen intende la carità del prossimo, e poculiarmente parlando della provincia nostra, è un male contro cui il giornalismo dovrebbe muover parola ripetendo di sovento che ogni stato è onorando e che mettersi contro il voto della natura in una carriera superiore alle forze dell'ingegno è fuiso calcala d'eguismo, è cruccio per tutta la vita. I figlinoli di padri che lavorano i campi proprii vengono dal paterno amore ingannati quando ad essi si parla d'un avvenire felice se indosseranno la veste del prete o permuteranno in una penna la vanga. Il più di que poverini, che disertarono il domestico focolare, privi essendo di doti d'ingegno o corrotti nel costumo (sebbene invano oggidi si corchi nelle ville quella benta semplicità di cui certuni amano ancora cantare le lodi) riodono alle loro case malcontenti ed inquieti, portando con se i vizj o le memorie de' vizj della prima gioventù e si rendono il più delle volto inutili alla società cui

avrobbero potuto giovare industriandosi nell'arto paterna. Da questi nomini spostati si dec riconoscere la massima parte de' morbi morali ch'infestano le campagne; e notiamo puro quanto sia ridevol cosa che certi padri troppo amorevoji o troppo vanagleriosi si privino d'ogni loro avere per procurare ai figliuoli il diritto a un lavoro che meno affatichi il loro fisico.

V'hanno tra i figli del contadino giovinetti di straordinaria potenza d'ingegno? Se v'hanno (e il genio si manifesta ne' primi passi dell'uomofanciullo) la patria s'adoperi a trarne profitto: i compuesani s'uniscano perchè chi ha l'anima aperta allo più sublimi impressioni del bello o allo più elevate speculazioni della scienza, non sia condannato ad un lavoro materiale per campare la vita. So nei noștri villaggi s'incontrano di questi navellini Canova, siono dichiarati figli del Comune o njutati da que' ricchi cui l'oro non é fasto inutilo o mezzo di corruzione. Sarchhe un delitto il lasciare deperire tesori che Dio affidava adquello unimo giovinetto perchò fruttassero. Ma, questi genii in abito campagnuolo sono occozioni; che se la cosa fosso altrimenti, noi di buon grado cederemmo loro il passo perche si collocassero in quelposto sociale cui sono predestinati. Eglino poi saprebboro superare ogni ostacolo: creato dai pregiudizi, poichò il genio ha una potenza superiore ai poveri sillogismi della maggior parte degli nomini.

I nostri maestri dicano come vanno le cose. E da essi la società attende un grande beneficio: quello di rinviare alle proprie famiglie que' garzoncelli che vengono dalla campagna alle scuole superiori, e preferiscono la ponna percho meno pesante dalla vanga, ma si dimostrano più atti a sostener questa che a profittare d'un' elevata istruzione. Li rimandino alle loro famiglie senza rensissione, senza riguardi, sicuri ch'eglino nel sognito. della loro vita benediranno ad una severità ormai necessaria. Troppi furono gli abusi in questo proposito. Si pensi all'armonia degli ordini civili, si dispensi u tutti l'istruzione elementare (tutti ne hanno il diritto), ma perchè riescano agricoltori ed industrianti istruiti, non già per disgustarii del proprio stato.

Il signor VIs vorrebbe poi che i suoi scolaretti (ma egli avrebbe dovuto invece raccomandare n' genitori di badare a quello che fanno prima d'avventurare i figli nella carriera dogli studi. avrebbo dovato eccitare i parrochi a dar a' gonitori un buon consiglio) formassero, in namero di otto fino a sodici, famiglie speciali presiedate da qualche valent'uomo il qualo fosse un modello di perfezione e che li educasse in modo che, acquistando scienza nella scuola, non perdessero nè la bontà del costume, ne la cara semplicità degli abili campagnuoli, nè (così egli) quel po' di custicità che allo svilnppo maggiore ed alle squisitesse cittadinesche imprime un certo carattere maschio e robusto; vorrebbe alia fin fine che godessero d'una mente sana in corpore sano, come appunto augurava al suo lattante la balia celebrata dal padro

Orazio. Ma trovare tutto questo perfezioni, tutto questo candore e intelligenza ne giovanetti, e tanto disinteresso e tanta valentia negli educatori sono coso d'un mondo che non è il nostro. Noi pure vorremmo tuttociò, e dippiù che tutti gli nomini fossero buoni, onesti, savj, forti fisicamente e moralmente; ma il nostro pio desiderio sarà vano e forse per un tempo ancor lungo. In queste famiglie speciali poi di scolaretti campagnuoli noi crediamo, che ponno aver luogo tutti gl'inconvenienti tanto temuti dei collegi, e dippiù l'educatore è nel nostro caso libero da egni superiore serveglianza. E depo tuttoció potrommo dire cento altre cose, che passeronno per corto nella mento del discreto lettoro, e che tacciamo per brevità. L'esempio in fine ch'egli addita nel numero 152 di certo Abate V. il quale aprirà pel nuovo anno scolastico una casa a tale uggetto esigendo per ciascun giorno A. L. 2. 30, non vale pel caso nostro, poiche poche famiglie campagnuole vorrebbero o potrebbero fare una tal spesa, e ognuno sa come vivono le famiglie patriarcali de' nostri villaggi.

Chindiamo ripotendo quanto abbiam delto altrovo, che fa d'uopo parlare degli nomini quali sono in natura, e in fatto d'istruzione tener d'occhio ai varii elementi sociali procurando d'armonizzarii pel bono comune.

C. Gussani.

# LA MIGLIARE

a Buja, a Fagagna, a Tomba ecc.

ARTICOLO TERZO

E molti improvidi od ignari pur dello elementarissime nozioni d'umana fisiologia, (nozioni che non solo sono dissominato nell' opero mediche d'ogni secolo e d'ogni gente, ma che la divina providenza co le ha ispirate) avendo in uggia il virus syphilitico, di cui feci motto, ni sospetti abbracciamenti dello comunistiche Almas preferto hanno con indicibilo ignominia le sacrilegho lordure del vizio solitario, et fit error pejor priore. E non sanno que' mandrilli che la masturbazione è uno dei più grandi delitti che gridano vendetta innenzi allo Spirito Santo; un delitto di Iesa dignità umana; un delitto che insieme al gomorreismo l'unico Alighieri intuisce panito entro gl'infernali gironi con fuoco eternalmente penale e che pieve a dilatate falde sopresso l' arena fregata dai loro convulsi piedi, sovresso i colpevoli che denno correre a raggiungere la loro masnada, e che, ove pur un instante sostino, son dannati a tulta la sulfurea finmana senza schermarsi; un delitto orribile, tanto è vero che è percosso dall'orribili angosco dolla tabe dorsale; e con tutto ciò un delitto che divora tanti e tanti giovanetti, tante e tante giovanolto, o lor toglio bellezza di forme, vivacità d' immaginazione, claterio di tessuti, memoria, intelletto, cuore . . . . tutto tutto, e li trasforma in putridi e pur vivi endaveri; punizione, giova ridirlo, orronda, ed chime! preludio dei tormenti immortali dello Inferno spulancato ad insuccarli!?

E poi, quand'anco mercè una forte tempra di visceri la tabe dorsale, la tisi o pneumonica, o epatica, o mesenterica ecc. non pendesse sovresso le vostro degradate teste a simiglianza della spada Damoclèa, mercè una forte tempra, io dissi, oppuro perchè non trasmodaste a segno di venirne agguantati, non aveto no di che lodarvi o nemmeno como discagionarvi. Fortes generantur fortibus, e se tanto è vero, quai figli verrebbero concetti per la vostra aura spermatica smagliata perchè ricpilogante la sintesi de' vostri tessuti, dei vostri organi pessumdati, e della vostra subcrotinesca fisonomia, e della vostr'anima dall'ali turpate e circuita da perpetuo fastidio alternato dal

rimorso che mai v'abbandona, o che sale il talamo di roso, e siede in groppa al cavaliere; post equitem sedet atra cura, ed entra con esso voi il tentro ed il tempio, nell' ima valle discende, sul monte di groppo in groppo s' arrampica, veleggia per l'oceano, veglia con voi le insonni ed eterne notti, e mai mai vi lascia in pace, e vi infonde stolte paure nel cuore sussultante. Pax non est impiis . . . fugit impius, nemine persequente.

Porgetemi il vero, io ripiglio, quai figli uscirebbero dal grembo della vostra tradita sposa ed infelico madre? Quai figli?

Figli, le di cui molecole encesaliche languidamente si commoveranno all'azione degli stimoli spirituali, ed indi mai non guizzera un' alta idea, un nobile desiderio, un affetto di cristiana sublimità. Le infinite bellezze dell' universo saranno per quo apatici una lettera chiusa; l'eloquenza dei profeti, dei santi padri, dei poeti, inutili nonnulla; il martirio e l'entusiasmo della religione, della scienza, della patria risibili vaneggiamenti, la donna bella di tutta la mortal bellezza abbietto strumento del loro satiriaci prorompimenti...a breve dire, genia che ha ogni diritto di dire: nos numerus sumus et fruges consumere nati ecc. genia che vivrè senza lode e senza infamia, posciaccho anche a commettere grandi delitti ci vuole l' energia di Catilina, di Danton, di Zurbano. Vili essi, vili i figli mox daturi progeniem vilioliorem.

Ma non hasta che il giovine, se vuole evitare le tristi conseguenze, per me sfiorate, si temperi dagli atti libidinosi, ma è d'uopo che chiuda coraggiosamente il cuore e lo ingegno a quei sozzi fantasmi che disonestano l'affetto, che ritardano i sublimi pensieri, che affrangeno la volonta, che occlissano l'elettrica parvenza degli occhi e atteggiano a stupidità la fisionomia specchio dell'anima indubitato.

Dopo questo brieve opisodio dell'origine nemeso-religiosa del contagio ecc., riprendo lo smesso filo della Migliare, e, cennate le cause, trapasso al metodo di cura. E perchè non parlare innanzi della diatesi, se diatesi pur è (nel senso dell'itala scola)? Per la ragione dell' a juvantibus et a laedentibus; per la ragione che i primi medici del giovine mondo i tentativi terapeutici dovettero preporre alla conoscenza della condizione patologica, della quale i sintomi sono i rivolatori a chi ben li commenta; per la ragione che anche a' nostri di saremmo a così fare astretti quandunque si trattasse di tenebrosa malattia, di cui i sintomi non bastassoro a tradirne l'intimo genjo. Orsu qual'e il vero, l'unico metodo di cura nella migliare di qualunque forma, di qualunque grado, in qualunque individuo, in qualunque stagione, sotto qualsivoglia zona, e dall'esordio al termine della malattia? L'antiflogistico; verità questa riconosciuta anche dagli spedaglieri di Padova, ma non da qualche medico del Friuli che maladice al solphato di chinina, e alle fresch' aure primaverili, e al salasso, e al tartaro emetico, e all'oglio di crotontilli, e al diaccio, e suggerisce invece tal fiata la morfina e la camera ermeticamente chiusa, e le coltri opprimenti, uccidenti il povero malato. Ma non basta mica menar vampo degli argomenti controstimolanti nella migliare; ovvero non basta la qualità ove non si intenda alla quantità. E le migliari in generale invocano, a non dubitarne, un energico trattamento (\*) altramento gli ammalati soccombono vittime dell' omicida prudenza di certi ignorantissimi medici, a cui nulladimanco basta il chore di maladire ai sacri mani di Giacomini, di quel Giacomini che ha onorata l'Italia, il mondo intero, il suo secolo, il genere umano co' suoi santi scritti a lui ispirati da Dio, nel cui bacio egli morl, ma mori immortale, mentrecche i suoi lividi avversari o vivono oscuri, oppure infamati dalle inesorabili ed incendiarie sestine ch'io preparo ne' segreti penetrali doll'anima mia indignata contro tale anti-italiana, contro tale anti-cristiana abbominazione.

(Nel prossimo numero la fine)

L. Pico

## COSE PATRIE

Antonio Zanoni fu uno di quei pochi, potenti d'intelletto e di cuoro, che consacrano la vita nel migliorare la condiziono dei loro concittadini, adoperando le ricchezze e l'ingegno nel cercare non un'egoisto interesse, ma nel promuovere quello d'un intero paese. Egli nacque in Udine ni 18 di Giugno dell'anno 1696 da ricca ed onorata famiglia di mercadanti. Dotato di spirito fervidissimo, d'ingegno pronto e verace, duranto i pochi ozti che gli lasciava il commercio si applicava con ardore allo lettoro ed alle scienze specialmente economiche; dal cui studio convinto come l'agricoltura poteva accelerare i progressi del traffico, si occupò con ardore a promuoverla ed a migliorarla.

Perduto il padre in età di 32 anni, e rimasto possessore d'un ricco patrimonio, si diede tutto a promuovere il traffico della seta. Accrebbe le piantagioni dei gelsi nei suoi poderi, mostrando come nascano ed allignino facilmente in questo terro, ed incoraggiando con l'esempio e con gli scritti i concittadini ad estendere la coltura. Feco veniro dal l'iemonte alcune donne porche insegnassero a sviluppare dai bozzoli un filo pià fino e più netto, ed eresse in Udine un ampio incannatojo a modello. A lui va debitore il Friuli d'aver cessato non solo di pagare tributo agli stranieri per la compera delle sete, ma degli immensi vantaggi che oggi ricava dall' esportazione di queste.

Nè a ciò solo ri ristrinsero le sue cure, ma cerco nache di migliorare i vini della provincia, e farne un traffico esteso; proponendo ai ricchi proprietari del paese d'aprire un commercio di questi con il settentrione, e cercando di rimuovere le difficoltà solite ad apporsi ad ogni nuova intrapresa. Nel 1738 fissò a Venezia la sua dimora, mantenendo però sempro aporto il suo setificio in patria, ove impiegava 400 braccia per buona parte dell'anno. In quella capitale aprì una ricca fabbrica di drappi di seta alla piana, e la sostenne con tale lealtà e diligenza che venne ripatata la più perfetta in quel genero di lavoro. Trovando ivi pressochè negletta l'arte ingegnosa di lavoraro in diversi disegni le stoffe, non ommise diligenza acció fosse istituita una pubblica scuola a benoficio degli artigiani,

Li suoi studii sull'agricoltura e sul traffico, coronati di prospero successo, presto lo fecero conoscere in Italia; e le principali accademie d'economia rurulo gareggiavano nell'annoverario tra i loro membri. Ne per questo dimenticava il suo nativo paese, mentro nel 1762 istituiva in Udine una Sociotà Georgica sul modello della famosa di Berna, e tutte le sue opere seriveva con la mira di giovare principalmente ai suoi concittadini.

Egli era giunto al sessantesimo anno d'età quando pubblicò la sua prima opera sopra l'agricoltura, le arti, ed il commercio; opera divisa in
tante lettere, scritte in istile forbitissimo e piano;

<sup>(\*)</sup> Negli ultimi mesi del 1844 il dottore in medicina Giovanni Battista Ciriani affetto dalla migliare, divenne al punto estreme della vita, a moriva pordonando e perdonato, ed udiva quelle solemi purolo della Chiasa: in manus tuas, Domine, commendo spiritum ejus, se non che dosi struboecchevoli di Chinino nell' acido solforico diluto, ch' egli a tutta oltranza richiese ed ottenne dall'illuminata esperienza de' suoi collegió, lo strapparono alla telva tirunnide di morte e fu ridonato ai suoi amici.

onde li suoi insegnamenti fessero ella portata di tutti. A setiant' unni pubblicò altri due lavori di primo ordine, che dimostrarono quanto profonda fosse la sua scienza e vivace la sua mente. Il primo tratta della marna, e d'alcuni altri fossili atti a rendere fertili le terre; nel qual divulgò a vantaggio del pubblico ciò che avea appreso su questo soggetto dai lunghi suoi studii, e dalle replicate sue esperienze, e dove si trova una miniera di pratiche idee. Il secondo produsse sotto il titolo di Saggio di storia della medicina veterinaria. Questo si compone di quattro capitoli, nei quali l'autore dope di aver insistite sull'importanza della scienza di cui scrive la storia, no racconta l'origine, i progressi, la decadenza, o il risorgimento, il tutto con un criterio ed una purezza ammirabile. Oltre molti altri lavori di minor conto, nell'anno 1767 pubblicò un trattato della formazione e dell'uso della torba, in cui dà un'idea di quanto scrissero gli antichi ed i moderni sopra questo fossile, in qual tempo e presso quali nazioni fosso conosciuto ed adoperato, o quanto vantaggio ritrar no potrobbo un paeso che scarsoggiasse di legname. Ai 4 di dicembre del 1770 morì in Venezia quest'uomo bonefico compianto da tutti, perchè al bene di tutti avea consacrato la vita.

Antonio Zanoni fu il missionario di tutto ciò che poteva giovare al pubblico; egli fu uno dei pochi su cui la severa penna del Baretti lasciò cadere una lode. Il suo cammino non fu però sempre coperto di rose. Egli lottò tutta la vita contro i vecchi pregindizii che fin dal pergamo screditarono li studi economici, con quella pazienza che fu ed ò dote prima del genio; vinso ad una ad una le inimicizie, le gelosie, le emulazioni, e quando l'invidia e l'insulto le raggiunsero, affrontò gli odii codardi sicuro nella coscienza di ben giovare. Ogni grande lavoro si è una lotta, un'educazione, una palestra; e l'uomo veramente d'ingegno non indictreggia dinanzi le difficoltà e le contraddizioni, ma le sfida e si fa migliore, come maggior profumo si svolve dal turibolo agitato.

M. di Valvasone.

#### GLI INCURABILE

I nostri incurabili non sono già quelli che resistono agli sforzi dei medici ed alla potenza dei farmachi; quelli cioè il cui malanno è riposto nella materia, o vogliam dire nel corpo: no, essi sono d'un'altra specie; specie affaito distinta, perchè il loro morbo è riposto precisamente nello spirilo, o vogliasi dire nel morale. Avvegnaceltè se i primi hanno subilo la prova di tutti i ritrovati della farmacia, di tutti i specifici dei cerettani, dei bagni delci, termali e salini senza cambiare l'infelice toro condizione; i secondi hanno vissuto e conversato, hanno letto per to meno la gazzetta privilegiata, e qualche brano di storia romana ; hanno veduto svolgersi sotto i foro orchi la grand'epoca delle rivoluzioni, senza che la loro mente si sia educata a nulta, e nulla abbia compreso. Noi pertanto tutti questi cotali li dichiariama incurabili; e poichè a nulla valsero le subite prove, non spendiamo per essi una sola parola; ma se li richiamiamo per un istante dall'obblio in cui giaciono, e tentiamo di rappresentarli al pubblico nei loro abilo rococò, nol facciamo per altro che per segnare quasi il punto di partenza, e misurare in qualche modo la distanza fin'ora da noi percorsa. Not facciamo che per mostrare colla scorta del confronto i benefici del progresso, sulla cui via esortiamo la gioventù a camminare, lasciandosi da sezzo tutti i stazionari del secolo.

Chi non progredisce torna indictro. Camminano anch'essi quelli che noi abbracciamo sotto il nome generico e collettivo d'incurabili, ma camminano a ritroso. Cotestero anziche occuparsi di ciò che tende al sociale benessere, anziche favorire l'introduzione degli utili ritrovati e facilitare la loro attuazione, adoperano in senso del tutto contrario, e sudano, i meschinelli, sudano ad arrestare il carro dell'incivilimento, che avvanza a loro marcio dispetto, inetti come sono ad ideare o proporre alcun che di vautaggioso alla società, si sbracciano nei facile tenna di denigrare, e bandiscono la croce a intto che sa di movo, o che non si uniforma ai loro balzani cervelli, deridendo

per soprapiù a quelli che impiegano il loro ingegno ad iniziare il popolo in egni via di miglieramento. A sentiriti parlare con tuono ironico delle grandi sociali riforme è una edificazione! Le strade ferrnte, che costano tanto denaro, non serviranno, dicono essi, che a muovere il ticchio del viaggiare: la libertà di stampa a che pro? tutti vorranno dire la sua e nascerà una habitonia: e la costituzione quale vantaggio credete che sarà per arrecare? nuil'altro che imbarazzi. Era pur dolce l'ozio beato e la tranquillità che si godevano due anni addietro? Riforma i grida, dovunque riforma; e le scuole anch'esse si voglione riformare. Ma santo iddie! hanno forse manento gli uomini distinti sotto qualsiasi metodo d'insegnamento? E noi avvezzi da tanti anni a condurre la gioventu pel sentiero che ci venne tracciato, come faremo a calcare uno di nuovo?

Coloro che in simile modo histrationo l'epoca presente dopo tutto quanto si è svolto e compito in questi ultimi anni, dopo l'applicazione del vapore, e l'emancipazione della stampa, non possianto che giudicarti incurabili. Se costoro potessero noi torneremmo ni bentissimi tempi della Serenissima; tempi nei angli in una settimana si percorrevano almeno cento miglia, ed in tutto le provincie non usciva che la gazzetta di Venezia compilata dalla vedova Graziosi, con caratteri e carta di cui si sono perdute la traccie : tempi in cui i feati avevano il monopolio dell' istruzione, e quelli che oggi sono coloni o fitanzieri si chiamavano vassalli. Oh tempi heati! Costoro, se non temessero le fischiate, tornerebboro in onore la coda, per cui hanno particolare venerazione. Puro ve n' ha tra essi alcuni che si piccano di letteratura, ed intendono che il prodotto del loro talenti uon vada perduto per la società cui lo consacrano; anzi, sapendoli per ore e giorni raccolti nei loro gabinetti, si potrebbe arguire che stiano elaborando un qualche progetto umanitario, come sarebbe del modo di diminuire il pauperismo, di migliorare la condizione del profetariato, o cose simili. Niente di tutto questo: siamo anzi lontani le mille miglia dai foro concelli; e noi, povera gente materiolona, non saremmo giammai arrivati, colla nostra vista miope, a penetrare quali metalisici argomenti stiano svolgendo i classici loro cerebelli. Se non che un sordo mormorio, un'eco sommesso ci ha svelato il grande mistero. I nostri incurabili, ricordandosi il vocalem breviant alia con quello che segue appresso in grammatica, stanno fabbricando esametri e pentametri quanti bastano a formare un poema epico ad onore e gloria dell'assolutismo; affinche i posteri sappiano che nel-l'anno di grazia 1850 non tutti sonnecchiavano; ma vi era chi tenevasi desto, inspirandosi alla moria lingua del lazio. Taluni anche, facendo di necessità vietà, si degnano comporre i loro eroici poemi nella volgare e vivente italiana favella; ciocche non toglie che gli uni e gli altri se la intendano, si piagino a virenda e salgano in comune galloria.

Ma uni non potremo che ripetere che tutti costoro sopo e saranno incurabiti.

#### DUE ALTRE PAROLE

#### A PROPOSITO

#### DELLO SCIROPPO PAGLIANO

Tutte quelle gentili persons che obbero la degnazione di leggero la cantafera che serissi contro il libello famoso del così detto prof. Pugliano, stimeranto che io intenda adesso a crosciaro anche sul suo famigerato Sciroppo i fulmini della mia dialettica, e che abbia in dispregio quel farmaco, come ho fatto prova di avere lo svergognato suo autora e panegirista. Eppure la cosa non è così, e a farvene persuasi vi dirò che io anzi ho per fermo che quel rimedio in sè sia cosa buona, o possa tornare sovente giovevole all' unana solute, e ciò non già perchè nulla siavi in questo di mirabite e di peregrino, non già perchè sia composto di crhe secuoscique in medicina come canta con meretricia impudenza il nostre Pagliano, non già perchè sia timedio per tutti i mali, ma solamente perchò fornita di virtà ultamente purgativo, e riesce quindi efficaco compenso in tutte quelle infermità che l'esperienza di parcochi secoli, e la scienza di molte generazioni di medici, ci hanno appreso a sanare cot rimedii purgativi. Vedete dunque a quai proporzioni modeste si riduce questa panacon che guardata colla ionte della anuniraziona e del pregiudizio, si mostrava cosa si colossula e si siupenda, fino a far credere ai babbaccioni che Gasse un rimedio activersale, un rimedio che ovesse a matare affatto le sorti della povera umanità, e che il suo autore avesse altamente benemoritato dei presenti e degli avventre. Ma diri talmo che unche concessa queste sole virtu allo specifico del Pagliano, bisognava che il medico coscienzioso in rocce di avversarlo, il faecese raccomandato, o almeno sofficise che cognano potesse pigliarno a talento.

frisse che ognuno potosse pigliarno a talento.

Rispetto at primo punto dirò, che i medici che non vogliono farsi complici di nu' esossa soperchieria non potranno mai consigliare ai loro mulati l' uso d' un rimedio di cui non ci ha chi possa rispondere delle sue virtà, un rimedio di cui si esige un prezzo esorbitante sazi inique, un rimedio che può venire in cento guise iniliato, soffisticato, esagerato, per cui gli effetti di questo sono incerti e diversi a tale, che ad uno è cagione

di gravissimi accidenti, mentre ad altri torna affatto indarno, massime ove si pensi che il medico ha l'ingegno e il notero di sopperire alla protesa panacea con cento formuci, a cui può nessenava equemente il prezzo e della cui eficano quelle lanto e mallevadore. E che ciò sia il vero lo dicano quelle lanto medicine che si addomandano drastici o purgativi di cui strabondano le nostre formucie e i nostri campi. Forse che ci cra hisogna delle erbe sconosciute del Pagliano per comporre il muovo Elizzir vitao quando avovamo la Gomma gotta, la Scamonea, la Scialappa, i Turbili, gli Elabori, la Graziola, la Brioria, il formidabile Oglio di Crotontiglio, la formidabilissima Veratrina ec. co.

Nulla poi più facite che il comporre con questi così dotti

Nulla poi più facite che il comporra con questi così dotti semplici; elixiri, sciloppi eletuari purgativi, ed ogni farmocoputa deve sapera ammunico ed ogni medico prescrivere una trentina nimeno di cota composti, ed io elle nou sono che un povero invalido della scienza mi preferisco parato a farvena apparecchiare una dozzina, farnita di pari e maggior virta dello Specifico Pagiianesco, e ad un prezzo quattro, cinque ed anco soi volto minore.

Ma voi ci parlate sempre di medici e di speziali, e non si potrebbe mo una volta farla finita con questi Signori, ed enunciparsi della loro male Signoria, non sapete che gli comini vonno finalmente uscire da pupilla e medicarsi da per se, como insegna Pagliano o Leroy ae similia.

Miel ceri mi spiace il contraddire a si filantropica sentenza ma per l'amora che a voi ed al vero mi stringo convica che vi dien assolutamento che questa non è, e non sarà mei che una bella utopia.

Ma ditemi che il ciel vi geardi, chi ò di voi, che quando à compreso da un infermità un po' seria abbia lo intelletto tante lucido e l'animo tanto sicuro per giudicare di ciò che gli nuoca o ciò gli giova? e forse che i cari vosiri sacanno più scevri d' affanno di voi, per potervi soccorrore quando sieto malati? Oli ricredetovi anche di questo parere, poichò se in quei gruvi momenti voi infermo avrete l'animo turbinto, i vostri l'avranno lurbatissimo e saranno quindi tutt'altro che idonei a darvi consiglio. Approverò anco se così volete che i medici ne sappiano poco, che la scienza loro sia ardun, sia incerta, ma credo che necsuno in questa gelosa materia ne sappia pià di loro, ed luo per fermo che tutti quei Signori che hama preteso giovare all'unanità col francarla dalla medica tirannide, come essi la discono, non abbiano futto che arrogere miseria a miseria, e debitono essere riguardati piattosto come flagoli che quai benefattori dell'unanità. Rassegniamoci adunque a pertarei adosso auche questa eroce, che la natura ha imposto all'uomo della civiltà, per far vendetta dei tanti peccati di cai si à fatta rea verse t'antica sua madre col ribellarsi allo sante sue leggi. Che, se volcto assolutamente passorvi dei medici e delle medicine tornate danque ad essere uomini della natura, o almeno vivete casti, vivete sobrii, vivete muo vita operosa e sicura, vivete insomma in guisa di non avervi ad ammelare mai, ciòceleò ò più facile di quetto che volgarmente si crode. Ma ritorniamo a bomba e ricapitoliamo.

1. Il rimedio l'agilano, come purgativo è buono, e se il suo

1. Il rimedio l'agliano, come purgativo è buono, o se il suo autore non l'avesse sel suo libello condannato all'infamia, partrebbe usarsi con effetto felise in molte malattic; un ripetiamolo, come panacca o come rimedio universale non è che madornate u ridevole impostara, di cui basta il senno comune a farne presta e severa giustizia.

2. Il rimedio l'agliano non può essere raccomandato dai medici

 Il rimedio l'agliano non può essere raccomendato dai medici perchè nè la scienza nè la morale dell'autore non può lora inspiraro fiducia tole, da indurgli a ministrare un rimedio arcuno e che può essere in cento guiso imitato e frodolentemento soffisticato.

3. Ne lo Seiroppo Pagliano, ne verun altre pargativo drastica dovrà propinarsi nello malattie lante ad acute sonza medico consiglio; poteno altrimenti riuscira sovento piuttosto che argumento di salate, cagiono di grandi mali e di morte.

Con questi avvisi mi sciolgo della promessa che porsi nel precesso numero di questo giornale, e implemento venia a' credenti se anche questa volta per non chiarirmi, timido amico del vero, fui tant'oso di nimicara la panacea foro prediletta, desidero loro dal cuore profondo salute e baon senno e così sia.

Сјасома Zамвеци,

#### CURIOSITÀ

- 40/1/3-05 (0-00)

Fu testè pubblicato a Berlina un catalogo dei Giornali che si pubblicarono dopo il marzo del 1818 in quella capitale. Noi crediamo di fare cosa grata a' nostri lettori col porgere loro un saggio di quell' clenco.

Sezione I. Giornali che si potrebbeco dire piccanti: La Cantaride — li Calabrone — La Vespa — L'Ape — Il Tafano — Il Gran Tafano — Il Nido dei Tafani — Il Serpente e la Vipera.

Sezione II. Periodici clte si patrebbero dire illuminanti: La Lampada — La Torcia — Il Gas fiammifero — La Lanterna — Lo Smorolatoio — La Lucerna Bianca — La Lampada eterna — Il Lampo — Il Fulmine — Il Vulcano — Le Tonobre d'Egitto.

Sezione III. Giornali cui non saprebbesi come definire:
Il Milantatore Berlinese — La Barricata Mattutina — Il
Canale Quotidiano — Il tragionatore Democratico — Lo
Shiamazzatoro — La Musica dei Gatti — La Tempesta —
Il Capello rosso — Il Sapculotto — Lo Schernitore —
Il Finimondo — La Gabbia dei Matti.

Nell'ultima Sezione figurano i Giornali più o meno diabolici ed infernali: il Demone errante — il Diavolo — Il Diavolo scatonato — il Diavolo rivoluzionario — il Diavalo persecutore — il Diavolo zoppo.

## Phlicesca

RACCONTO DI D. BARNABA

VII.

Un mese all'incirca dopo la partenza della nostra poveretta dall'abituro della vecchia Maddalena, l'addensarsi minaccioso delle nubi aveva costretto due pescatori a tirare la loro barcaccia a riva, del lago di Como nelle vicinanze di Dervio, laddove il lago comincia a restringersi: e essicurandola col mezzo d'una fune ad un albero, s'avviarono verso una capanua isolata in mezzo alla campagna. La pioggia cadeva a grosse goccie ed annunziava la tempesta, quando i due pescatori aprivano l'ascio.

E qui cominció un concambio di saluti amichevoli fra il padrone della rustica casetta e i sopravvegnenti. I nuovi ospili s'erano, senz'altro, appressati ad uno scarso forberello, custodito all'intorno dalla cenere, e si diedero a

chiaccherare.

- Vorrà far burrasca, ch? cominció Giacomone con un sorriso da cui traspariva tutta la sincerità d'un buon

- Ed e perciò, rispondeva Nardo, uno de' rifuggiati, che noi con tutta libertà apprefittiamo della vostra sollia cortesia.

- Come la vi andata la pesca? Avete stancato le reti? La pesca è stata searsa, soggiunae Neno il più giovine del due pescatori. Si credeva che il torbido avesse portato fortuna; ma ci siamo devvero ingannati. Che volcte? Si tentano colpi grossi, e si finisce poi col perdere tempo e fatica. Se ci fosse venuto il ticchio di prender la rete da minuto, avremmo fatto miglior hottino di sardelle. Erano spesse spesse come il trifoglio del prato Contuttociò non siamo affatto sprovvisti; e qui (in questo mentre apriva una sporta che aveva recata con se) qui ci sono de' squalli per messer Giacomone.

- Oh! oh! oh! ... mormorò quel dabben uomo dimenando la testa, e attizzando le legna. Sempre ricordarvi di me! Volcte proprio pagarmelo quel poco di bene che

vi dà la mia capanna?

- Adagie, saltò a dir Nardo protendendo la mano destra verso Giacomone: noi gli squalli, voi pane e gradella. Qui si tratta di fare colazione coi nostro ospite.

- E ben volontieri, soggiunse il vecchio. Mi spiace solo che il pane sarà piuttosto cattivo. La macina me lo ha

- Non importo, rispose Neno; noi siamo avvezzi a tutto. Se fossero chiodi, abbiamo uno stomaco che saprebbe digerirli.

E in così dire cavò gli squalli. La pioggia intanto spesseggiava, batteva con forza sull'imposta della capanna, e poi giù giù che pareva il diluvio. Neno era intento a distendere i pesel sopra una tavola, e di mano in mano li sventrava. Quand' ecco, gettando lo sguardo fuori della porta, vide una donna che a poca distauza, con un involto fra le braccia correva a tutta possa onde guadagnar la

- Questa mo non me l'aspettava, uscì a dir Neno. Se quest' imbroglio fosse capitate un' ora dopo, n' avrebbe

fatto piecere.

- Cos' è? Cos'è? domandarono concordamente gli altri due, tendende lo sguardo verso Neno.

In quell'istante Francesca era giunta sull'uscio della eapanna.

- Un po' di ricovero per una povera, un po' di carità questo fanciulio che ha freddo, che ha fame!

È in così dire depose il figlioletto che teneva fraile braccia, coperto alla meglio col grembiale per ripararlo dalla pioggia. L'accento con cui Francesca proferì quelle parole era si commovente che giungeva sino all'anima. La sua faccia pallida e abballuta, su' cui una ciocca di capelli neri scendeva a velarne una metà, il suo occhio scintillante, e con un'espressione tutta sua proprie. l'abito stretto grossolano rattoppato, e più di tutto ancora quell' innocente che piangeva, la raccomandarono talmente al padrone dell'abituro e ai due pesentori, che tutti s' alzarono e mossero verso di lei, e stettero a guardaria a bocca aperia-

Giacomone quinci prese per mano il fanciullo, e condotto che l'ebbe al focolare, l'adagió sulle sue ginocchia, invitando la povera a sedersi ella pure. Da li cominciarono mille domande, alle quali Francesca rispondeva ad occhi bassi e con tutta cortesia. Fraltanto Neno allestiva la colazione, e faceva di tutto il suo potere perchè i pesci fossero cotti, com' ei diceva, alla perfezione.

Francesca e il fanciullo fecero parte al piccolo deschetto. E, convien dirlo, ella aveva estreme bisogno di ristorarsi can un poco di cibo, perchè aveva camminato tutt'intiera la giornala a bocca asciutta.

I pesci erano già consumati; quando Giacomone trasse dalla credenza un pezzo di formaggio fresco fatto da lui stesso col·latte delle sue vacche.

- Qua, disse buttandolo salla tavola zoppicante fra i

piatti. Qua, buona gente, mangiate il mio formaggio. L'ho fatto colle mie proprie mani, ed è buono, sapete, perchè quando ful mandriano a Lodi, volli apprendere le vere regole per farlo buono. Non vi aspettate però di trovarlo di una bontà squisita siccome si mangia a Lodi. Le vacche di colà hanno i pascoli più grassi; o poi ci vorrebbe lutte di capra o di pecora, perchè riuscisse come iddio vuole.

É ne trinció varie fettuccie. Intento, come avesse poco badato alle sue parole, e continuasse i discorsi di prima, saltava su' Nordo vogliendosi a Francesca:

- E... dove andate, so è lecilo saperlo, con questo fanciulio?

- In Isvizzera, soggiunse ella. Mi vien detto che gli Svizzeri sieno molto caritalevoli; e che il mendicante non si avvicina mai alla porta, delle loro case per indi partirsene senza soccorso.

 Oh si! molto caritatevoli. Anche mia madre, vedete. era svizzera. La gran buona donna. Requiem per l'anima sua! Ma, vi converrà donque passare il lago?

- Ed è ciò appunto che m'imbroglia più che altro, perchè io non ho mulla, proprio nulla!... e la barca si deve pagare.

- Con noi, con noi; soggiunsero Nardo e Neno ad una voce. La nostra barca è li a riva, Comandate. C'è la vela, sapete; anche la vela. La è una fortuna che la Madonna ci manda, perchè voi ci pagherete colle vostre preghiere, e le vostre preghiere non debbono essere rifiutate dalla

- Grazie grazie, huona gente: Iddio vi rimuneri della pietosa opera che mi prestate.

- Noi, non siamo mica tangheri, noi. Si fa quanto si può, quanto si deve; e lo si fa cantaudo.

Giacomone interuppo questi discorsi per entrare sul proposito del cacio di cui non aveva per anco udito le lodi. Ne trinciò per la seconda volta, e sforzò tutti a ripetere la porzione horbottande:

- Non dev'essere callivo, se io ben non m'inganno: il sapore mi sembra gradito, piccante suzicheno Mangiate,

- Ma dayvero, messer Giacomone (disse Nardo) vi dico il mio schietto parere, che il vestro formaggio non sarebbe dello cattivo neanche a Lodi. Esso è d'una squisitezza tale da paragonarsi al Gorgonzolla quand' è fresco.

È vero, è vero, soggiunse Neno; lo so io che il no-

stro Giacomone è un brav' como.

— Tutta houta vostra, soggiunse il vecchio bealo di udire queste parote. E si spingeva all' indietro sulla seranna, accarezzando collo dita il ciuffo del suo beretto bianco che s' era levato dalla testa.

Intento la pioggia che era cadula dirottamente per buon traite di tempo a poco a poco cessava, e ricompariva alla fin fine il sole dietro una nuvola leggera, facendosi poi di tratto in tratto sempre più risplendente. Ma i pescalori non s'accorsero, o non vollero accorgersi della sosta del lempo, e confinuavano a passarsela discorrendo.

Finalmente si risolsero di partire, per poter essere alla riva opposta prima di notte. Francesca si dispose quindi ad andere con loro. Perciò dati e ricevuti i cordiali saluti del buon contadino, uscirono accompagnati da lui fino alla riva del lago.

Neno e Nardo, perchè il vento era favorevole, alzarono una vela sdruscita e mezzo lacero, fecero sedere Francesca e il fanciulio sopra un pezzo di tavola messa a traverso del battellaccio, e dato un addio a Giacomone, dierono de' remi nell'acqua e si allontanarono. Il tragilto si compi senz' alcun' inconveniente, e quando la Francesca aveva posto i piedi a terra, il sole volgeva a tramauto, ma sem-pre ammaniato dalle nuvole. Il lago era placido, e una brezza rigida e opportuna gonliava la vela de' pescatori che da lontano alzando le mani mandavano l'ultimo saluto a Francesca cho di quando in quando si voglieva a corrispondere. Prima però di celarsi affatto dietro le montagne il sole volle mostrarsi sull'orizzonte senza velo, e in tutta la sua pompa. L'immensa onda della sua luce seintillava sulle nevese creste degli altissimi monti, che parevano coronati d'un ampio serto d'argento. A destra e a sinistra del grand'astro si estendevano due lunghe striscie infiammate, che quanto più si allontanavano dalla fonte da cui traevano la luce, sensibilmente scemavano la forza delle loro tinte, finchè riducevansi in un azzurro che andava sempre più oscurandosi.

La Francesca camminava pensierosa, ma tranquilla, per sentieri contorti, per viuzze deserte, senza incontrare anima nata. Pensò quiudi a sollecitore il passo perchè la notte s' avvanzava, e aveva scoperio da lungi la punta d' un campanile, che le servisse di guida Ma quali erano i suoi pensieri durante quella gita?... Chi lesse l'istoria delle sue sventure può indevinarlo.

Passò la notte nella casa d'un agiato montapare che la ristorò con latte di capra, e per di più le regalo alquante noci. Nel domane il cielo era limpido, sgombro di nubi Un venticello acuto annunziava, che il buon tempo avrebbe durato. E per i poveri e gli assitti il buon tempo è una vera fortuna.

La Francesca aveva foccata la Svizzera. A piccole po-

sio la girava senza direzione, senza avera una meta prefissa; ma pur sempre sorretta dalla sua speranza.

La siagione frattanto si abbelliva, e si faceva sempre più mile. La piante cominciavano a vestirsi delle loro foglio, i boschetti venivano rallegrati dal canto de' merli e de' capineri; il dorso delle montagno si alloviava dell'enorme peso delle nevì, le quali sciolte e liquefatte, goufiavano i torrenti ed i liami. Tulto ii creato si ravvivava sensibilmente di giorno in giorno, e sotto gl'influssi d'un culore benefico parca che l'erbe e i fiori si sollevassero dalla terra per rendere un tributo di grazie alla provvida mano dell'Autor d'ogni bene. (continua)

#### COSE URBANE

Siamo assicurati che nella vendita dei bozzoli certuni si accordarono perche la melida riuscisso minora di quanto vuole equith, anoho a seuso del regolamento proveisorio, adoperandosi perchè i venditori dei migliori pesi s' estenessero dal notificaro la vendite, e sollecitando all' opposto quelli che vendettero partita di qualità sondenti. Questo abuso immorale non può sturo innosservato, o noi (senza particolari riguardi o paure) lo additiano el pubblico perche si pensi al modo di loglierlo e ul-meno di menomere la facilità di rinnovario. La commissiono nlla vendita, che sappiano camposta di uomini onorandi ed ot-timi cittadini, dovrabbe occuparsi di ciò, come pure serebbe bene che i reverendi perrochi della campagua persuadessero quegl'ignoranti venditori della galetta a far sempre notificaro

le loro purtite.
L' Alchimista accenna a ciò solo per l'amore del vero, e in prove ch' egli è hene informato potrebbe pubblicare i mont di chi si presta a tale specie di monopolio. No egli teme il cipiglio di chicchessia, poiche ha la nobile compiacenza di poter dire: sempre là mia parola non fu inutile, o, se non altro, taluno ha capito che sempre certe azioni non isfuggone al sindacato della pubblica opinione.

Not numero 9 l'Alchimista pubblicò un articolo che venivagli comunicato della Carnia, in cui s'invocayeno le provvide cure di chi ha ussuato l'Ispettorato delle Sanità Provinciato per vincere il vajuolo, matattia che ringerminava in quel paese con insolito vigoro e frequenza. Le parole di quell'articolo erano franche e forse troppo severe; l' Alchimista però non istette in forse se dovesse pubblicarte, o meno, poicté avevano per iscopo di menomore alte classi povere molte sufferenze. Ora abbiamo la compiacenza di annunciare che chi preside alla pubblica igiene ha tosto provveduto all'acquisto del pus caccino originale. E noi a lui tributamo la dobla lode; o trovar occusioni frequenti di lodare ci sarebbe assai grata cosa, poichè (oltre alla dispiacenza di favoltar sempre di mali e di abusi) il biasimare no cagiona molte private amarezze. Però non ci allontanaremo mai dal cammino intrapreso, e questo, secondo noi, è l'officio che anche in difficili tempi deve assumere la stampa buona od onosta.

Or he pochi gierni ma povera bambina dimoranto in Borgo di mezzo, lasciata dui genitori in balta ad una sua sorella, ruino da una finestra o botte col capo al miseramente sulle selci della contenda, che mort di subita morto.

Possa questo doloroso fatto tornare ad avviso delle madri che non regiuno abbastunza a salvozza dei loro benhini, o sti-meno sdebitarsi dei loro doveri, lasciandoli in cura a chi non ha nè il potere ne l'accorgimento necessario ad adempire questo omorevole ollizio.

Anche noi corso dell' andante estate è accadato che alcune persone sono state morse da cani, se non idrofobi olmeno so-spetti. Non dubitiamo che il vigile Municipio, che certamente non ignoro questi fatti, avviserà ni mezzi di guarentire da tuto pericolo i cittadini.

#### ALLA RED. DELL' ALCHIMISTA!

Nell'anno di grazia 1850, nel secolo dei lumi e della carità, ci ha in Udine e fuori della buona gente che a guarentire i loro cavalli della soverchia fatica che loro varrebbe, se un povero passeggero viato della stanchezza, o qualche monello per solazzo si adogiasse sul sedile deretano delle lero carozze, muniscono quella parte con lancie, chiodi acuti che a solo vederli mettono un fremito in ogni animo

gentile.

Geloso come dev'essere ogni uomo di cuore, come ogni buon ciltadino del patrio decoro e del rispetto dovuto all' umanità, la prego, sig. Redattore, a professare contro consuctudine così esosa nel suo reputate giornale, perchè i forestieri non abbiano a pigliarne più scandalo e gindicare, pel disumano e dissennato procedere di pochissimi, rei di lesa civiltà e carità tutti i cittadini Udinesi. E. C.

#### IL LOMBARDO-VENETO

#### GIORNALE DI VENEZIA

Tratta di politica o di tutti gl' interessi del regnoogni giorno, mono le domeniche o festo solenni — Costa a Venezia sonanti lire austr. 34, fuori 40. Semestre e trimestre in prosonant lite and the last of the properties of the sonant lite and the sonant lite and the sonant literature of the sonant